

701: -1 214

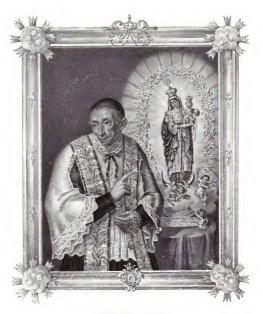

WERE STATEMENT OF THE S

I I have de Paul Constitu

The art hid chapt

586956

#### BACCOLTA

CONTENENTE

#### LA DESCRIZIONE DE'SOLENNI FUNERALI

ESEGUITI IN MORTE

DEL REV. SACERDOTE

### DON PLACIDO BACCHER RETTORE DELLA CHIESA DEL SEST VECCHIO

NE GIORNI 20 A 22 OTTOBRE 1851

3.320630 3222223

LETTO

DALL' BLECKTRISSIMO E REVERENDESSIMO CANONICO PENITENZIERE

D. GIOVANNI GALLO

B BB 28 6 B 2 2 2 2 0 B 2

COMPOSTE

MONSIGNOR PAPPALARDO.

+4KOH≯

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

1851.

Planaerant ecun omnis Israel planctu megno. 1. Machab. 11.

# All Immortale ed Augusto SOVRANO DELLE DUE SICILIE PEDDENANDO 32.

Sire

a presente racolta contiene il raggnaglio de sundiri conti, l'orazione, e le epignassi latine pet degnissimo Sacredote Mardo Marche, mio più che caro e prezioso Sio, la cui prodita e atata amivercalmente compianta e tenata in conto di aventara; poisfi quanti il fone si ebbero di conoccerio, rasvianeno in fai tale accordo di Moustellife vieria, e sopra tento di infiammato gelo per la adirezza delle anime, do avere po-

ofizzimi de le amiglianere. Mit ragimi mi apingme exsere urbimentere d'inficture la surviferia ranolla a M. M. Grignendoni ausglierla on quella delezza di maniere che tante la distinguna. Ofi non consose il sincre attacamente e la più acutita desegione del defunte al Serno, e le finingfiere distingioni del Sovemo a fini? Sembra nel più atretto acuso giunto progare uniformete la M. Perchi-

si compiancia accogliere la dedica di quando si è dialeso a farut easere non peritora la rimembrança presso la posterilà più remela. Si aggimaçe dye con Aggia mumificenza ne ha già ordinato a ano carlio la stampa annancho alla supplica dye Six umilio il Sommendatore Son. Banussa.

Proliter, mentre il servo di DIO, dy quaggia piangesi perdute,

dal Caelo a'interessa della Chiesa del Seni Deobjo, missian rigna a lango collinata da lini on immetsi transgli , djedendole da DIO stadicità ed affloressa di Benchipini; dalla terra B. Recuriami a tatelarla: così ad entrambi appaggiato varrò a reggeria alla meglio.

Sudustre emulatore del ch. Sio per lo più alto rispetto e per

la più riva riomescrap al Servane di A. Abre , della EC. D mi profee a vila. L'Apoli dalla Ehjera del Sesin Bendjo li « Aeven-

> Descrizione, unificaine ed ebbedienticaine serse e saddice 0.23723373 0333223 0233322 RETTORE DELLA CHIESA DEL GOST, VECCHIO.

' Gas Sermo Brachite del di SS Brombre (MGS S: M: (B: G.) si è deposte accettere queste dedice.

Bre 1851.

#### DESCRIZIONE DE SOLENNI FUNERALI

ESEGUITI IN MORTE DEL REVERENDO SACERDOTE D. PLACIDO BACCHER RETTORE DELLA VENERABILE CHIESA DEL GESÙ VEC-CHIO NE'GIORNI 20 AL 22 OTTOBRE 1851.

Cando la tomba si dischiude, per serrarvi chi giunge al finir de'suoi giorni, spente rimaste la tema e la speranza, libera la favella appalesa in quel giorno tremendo il giudizio che gli uomini formano dell' uomo: questo giudizio imparziale era quello che libravasi la mattina del 20 Ottobre. Era avvenuta la precedente sera la morte del Reverendo Sacerdote D. Placido Baccher, di cui contristata la Capitale, nel generale duolo, manifestava le sublimi virtù. Desiderio ora universale è quello di conoscerne i particolari; gli onori funcbri renduti ad un Ecclesiastico di tanta rinomanza: noi li diamo.

#### AII B

L'uomo che visse nella privazione di tutto, ricevea dopo morto a dovizia onori, lagrinee, e profondi gemiti, verificandosi l'esaltazione dell'umile. Egli dopo breve malattia nelle ore pomeridiane del 19 Ottobre ricevea per le mani del Reverendo Vicario Curato dell'Aricvescovado con l'assistenza dell'Eminentissimo Cardinale Aricvescovo il Pane Eucaristico: indi la estrema Unzione. Alle ore otto pomeridiane dell'istesso giorno, l'uomo di DIO, l'Apostolo di Napoli (1), nella calma con cui i giusti si dipartono dal mondo, e ongiungeasi col Signore.

Il eadavere vestito degli abiti Sacerdotali, eon stola, crocifisso e corona, arma (2) che sempre teneva in mano, venne trasportato nel privato Oratorio dis. Luigi, ed ivi circondato da torce accese, e dagli ottimi Ecelesiastici della sua Chiesa, in unione di altre persone che tennero a sommo pregio l'avvicinarlo, fece dimora la notte, ed intanto disponeasi il parato funchre nella Chiesa.

La mattina, nel mentre il cadavere rimaneva esposto nell'accennato Oratorio, ivi e negli Altari tutti della Chiesa offrivasi al Signore il sacrifizio di Espiazione (3). Giungea nella Chiesa istessa un distaccamento de Granatieri della

d) (Nosi Especifica) Eminentiniano el erregio Cardinale Lanhyuschio), Quario illiniti. Proportio, di una qui anti Esta minimana de qualità di mende e di rese, rificara a sommo preside perseguire esimie del delentos le visitora spesso, e per quell'attrazione, chi un'este la tirita, il. Privito no opportanza con riepeto inameno di suprec, la prodotta, e la impartigadale produce. (E toti il stato o nono il relativo o nono il relativo o nono il relativo o nono il relativo o nono il relativo.)

<sup>(3)</sup> Non proble registante voll personaggi la mattim del 90 necosero in quell'Orotesta. Est questi la A. N.R. I habited di spagna B. Schoollane e la Principena B. M. 'Annaha va va ra mon legione de dobre. Questi elegione prisciani Princip, devolt el al reculsi-simi al Rev. Socredote, den giorni.

Guardia Reale per espresso comando del Re (D. G.) pel servizio funebre, facendovi dimora fino alla sera del 22 Ottobre.

Terminat'i lavori del funebre parato, alle ore quattro pomeridiane del giorno 20 si recò ad uffiziare la venerabile Congregazione di S. Mana dell'Umiltà de'cento sacerdoti, de' quali il defunto era confratello, e dopo essere stato vestito degli abiti Sacerdotali, dalla stessa processionalmente rilevato dall'Oratorio, venne trasferito nel Catafalco eretto nel centro della Chiesa, ove popolazione innumerevole l'attendea prorompendo nell'arrivo in dirotto pianto: era il pianto della riconoscenza: era la giorificazione che il Signore accordava a chi tanto in quella Chiesa istessa avea promosso il culto di DIO e della Vengias SS. Imma-

Compiute le preci di requie da quelli Reverendi Sacerdoti, i Confessori e Cappellani della Chiesa, insieme ad altri ragguardevoli Ecclesiastici, vi recitavano l'Uffizio di requie.

Presentava la Chiesa un paramento, per quanto semplice, altrettanto modesto: ne veniva affidata l'esecuzione al paratore partitario della Real Casa D. Salvatore Santoro, che ricevute le convenevoli disposizioni, con l'aiuto di pronti mezzi, e con non pochi artisti, corrispose con soddisfazione

prima della di costati morte l'averano visitato, riccrutane la beneditaione, e parole di conforto, di tal che traredenati cuer quella l'ultima volta che reder doverano quel servo di DIO, a cui erano prediletlis, come lo furcon tatti della Real l'amiglia.

all'incarico affidatogli. Egli si occupò primieramente a addobbare l'Altare maggiore, e per ricovrire la grande Cona dello stesso, la rivesti di velluto nero, eco una gran Croce di lastre in oro, guarnita di galloni di argento: abbassò la altezza della volta con delle grandi drapperie di mussolo bigio, guarnite di frange di velluto nero, e gran drapponi con doppia sdragallatura di galloni in oro.

Nel centro della Navata sorgeva il Sarcofago dell'ordine del medio Evo, formato da un ripiano, superiormente al quale sorgea un secondo, cinto da scaloni, sul quale ravvisavasi grande piedistallo di figurarettangolare, con cornice dell'istesso ordine, ed al di sopra di questo, a piano inclinato, ricoverto da coltre di lame di argento, e guarnizione di velo, rimanea collocata gondoletta dorata, ove il cadavere giacea. Il primo ripiano venne rivestito di mussolo color porfido scuro, pieghettato a doppio eannolo con drappo di velluto nero, ripreso al contorno a doppio registro di gallone d'oro, e tutto il resto coperto con velluto bile e nero, con grandi frapponi tagliati appositamente per seguire lo stile che l'artista si avea proposto, sdragallati di galloni di oro e di argento.

Sorgeano nel piano del primo riposo due piedistalli del stess'ordine su' quali vennero situate le statuc colossali della Religione e della Fede. Grandi candelabri con torce accese ornavano il Sarcofago. Ne' due lati opposti tra l'Altare maggiore e la porta della Chiesa si leggeano due iscrizioni allusive al defunto.

Il descritto Sarcofago era sormontato da grande padiglione di velluto nero che discendeva da un grande telaio situato nel centro del Padiglione istesso, le gale del quale venivano frenate nel cornicione della Navata con guarnizione a galloni e frange d'oro.

Il rimanente della Navata era decorato da grandi tabelloni a cornice ribassata, contenenti delle iscrizioni, lavoro prezioso del dotto scrittore Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Pappalardo, che, uno fra gli ammiratori delle virtù dell' estinto, benignamente ne assunse l'incarico la notte in cui al lavoro si diede principio, e che qui si trascrivono.

La grande porta della Chiesa, ornata di padiglione di mussolo bigio e velluto nero, contornata da galloni d'oro, contenea altra iscrizione.

Mattina di martedi 21, gran numero di Messe vennero celebrate in tutti gli Altari della Chiesa; e cantato l' Uffizio da' Sacerdoti della stessa, giungeavi l'Arciconfraternita del Divino Amore, a cui il defunto era ascritto fratello, per cantarvi la Libera, ripetuta nel dopo pranzo dalle quattro Religioni Mendicanti, e da quella de' Minori Osservantio.

Più tardi trasferivasi in Chiesa la Curia Arcivescovile, la quale, a richiesta di distinti personaggi della Città ed Ecclesiastici, colle solite ritualità dimandava il deposito del cadavere, il quale, eseguita la ricognizione, e riposto in apposita cassa guarnita di fregi di ottone e chiusa a due chiavi, appostivi i suggelli, venne ricondotto sul Catafalco.

Mattina di mercoledi 22, dopo la celebrazione di considerabile numero di Messe, ebbe luogo la Messa di requic cantata dal Reverendo Parroco della parrocchia della Rotonda Monsignor Pica, con palestina a diciotto voci, contrabbassi e violoncelli, composta dal rinomato maestro Parisi. Non si credè far eseguire musica pomposa rispettando il sistema del defunto, che non amava in Chiesa che il solo canto fermo. Terminata la Messa, dall'Illustrissimo e Reverendissimo Canonico Penitenziere maggiore della Cattedrale Sig. D. Giovanni Gallo venne letta la dotta Orazione funebre, che s'inserisce, nella quale accennò, con maschia eloquenza e dottrina, alcuna delle tante virtù di cui il defunto era fregiato, e che un pubblico innumerevole ascoltò con cmozione di cuore e pianto. Terminò quella lugubre cerimonia con la quadrupla assoluzione del Tumulo, eseguita dal Reverendo Vicario Curato dell' Arcivescovado D. Gactano Errichelli, dal Reverendo D. Filippo Pcluso Parroco di S. Maria in Cosmodin, dal Reverendo D. Giuseppe Adinolfi Parroco di S. Gennaro all'Olmo, dal Reverendo D. Gaetano Guida Parroco di S. Caterina in Foro Magno.

Nel dopo pranzo da' Sacerdoti della Chicas istessa e da non pochi altri distinti Ecclesiastici venne cantata la Lübera, terminata la quale, alle ore sei pomeridiane, dal Cattafalco si discese la cassa che contenca il cadavere, e processionalmente i medesimi Reverendi Sacerdoti, scorrendo un doppio cordone che la Guardia Reale avea fornato, accompagnarono le spoglie mortali dell' uomo di DIO in Sacrestia. Ivi fu ricevuto da quattro Signori con torce accese innanzi la porta, e collocata la cassa nel centro di essa, la Caria Arcivescovile, che novellamente erasi ivi trasferita , riconobbe i suggelli precedentemente apposti nella prima cassa, che fattala collocare in altra chiusa a due chiavi suggellò egualmente, e prelevatone il corrispondente verbale, ritenne le chiavi tutte, come di rito.

Compiute queste operazioni ripigibi il cammino la processione, e le spoglie mortali del Reverendo Sacerdote si depositarono nella tomba a bella posta costruita dietro l'Altare maggiore, giusta il beneplacito dell'Eminentissimo Cardinale, e gli ordini del Re nostro Signore, che con sovrano rescritto dispensava alla Legge comune del Regno per la sepoltura de' cadaveri nel Camposanto.

Ne' giorni in cui il feretro rimase esposto era numerosissimo il concorso di persone di ogni ceto in Cliicas con devozione, non per curiosità, ma per piangere la grave perdita, ed era commovente il religioso contegno di tutti: tramezzavano i Divini uffizii con la recitazione del S. Rosario; ed è perciò che dal di della sua deposizione nella tomba un concorso notabile si osserva nel sepolero, e con religiosa premura ornuno cliicele un ricordo per devozione.

Ecvo come il Signore secondava il desiderio dell'Apostolo di Napoli, che tutto di manifestava quello di voler vivere e morire a' piedi della Vergere SS. Le sue spoglio mortali riposano appiombo sotto la statua della Vergere SS. IMMACOLATA. Una modesta iscrizione accenna il nome di lui

#### & VIII &

e la sua qualità (1). Un marmo con semplice Croce e nome di Manta incisi, ricopre quell'uomo che santificava Napoli colle sue parole e coll'esempio, che fu prediletto dal Popolo Napolitano, sempre accetto e pregevole al suo Re e alla Real Famiglia. Una balaustra di ferro lo separa da tanti illustri personaggi, a 'quali fu gradito, e ritenuto in somma venerazione. Ma nè il marmo, nè i cancelli possono menare nell'oblio la rinomanza di un tanto Ecclesiastico, ovunque conosciuto, e da tutti immensamente stimato. Ivi una lagrima, un sospiro lascia chi le sue virtù avea ammirate: chi non lo conobbe, vedrà il sasso che nasconde le spoglie, ma che appalesa le virtù Apostoliche di uno de' migliori ornamenti del Clero Napolitano.

(I) HIC IACET CORPVS SERVI DEI REV. DOM. PLACIDI BACCHER
SACERDOTIS SAECVLARIS NEAPOLITANI
QVI PER ANNOS QVADRAGINTA TRES MAXIMO POPVLI CONCVRSV
INGENTIQVE ANIMARVIM FRVCTV HANG ECCLESIAM REXIT
OBIIT XIV. KAL. NOVEMBISIS AN, REPARATAE SALVTIS MDCCCLI
AETATIS SVAE SEPTVAGESIMO M. VI DIE XV
GRAVIBVS APOSTOLICI MINISTERII LABORIBVS ATTRITVS.
HIC TYMVLATVS XL KAL, EIVSDEM MENSIS ET ANNI
AVCTORITATE ET INTERVENTV REV. CVRIAE NEAPOLIS

## ELOGIO FUNEBRE

D. Giovanni Gallo

CANONICO PENITENZIERE DELLA METROPOLITANA DI SAPOLI.

#### PROTESTA DELL'AUTORE.

L'Autore di questo elogio protesta che i vocaboli di Santità e di Santo usati in questo scritto debbansi prendere in seuso puramente oratorio ed in conformità de decreti emanati dalla S. Apostolica Sede, alla quale intende di assoggettare interamente sè stesso e tutte le cose sue. Ego autem libentissime impendam, et auperimpendar igne pro animabus vestris. II. Corint. XII.

CANTE Volte IDDIO OTTIMO MASSIMO la gloria e la magnificenza della sua destra onnipotente manifestar vuole, d'ordinario piccioli mezzi e ad umano occhio spregevoli ha posto in opera per produrre grandi effetti e portentosi. Difatti non vedete voi sfolgorar di luce vivissima la virtù di DIO quando per mano di debole donna libera il popol suo da gravissimi mali? Chi dava tanta fortezza a David per trionfar dell'incirconciso gigante? chi rara e provvida intelligenza al figliuol di Giacobbe da farne stupire tutto l'Egitto? ond'ebbe sapienza sì alta Daniello per dispiegare i sogni del monarca babilonese? Ma che son mai questi ed altri avvenimenti, che dalle sante pagine abbiamo, in paragone di quanto si compie nella pienezza de' tempi, allorquando un popolo sedente nelle tenebre ed ombre di morte veniva di mirabile luce illuminato! Poveri e rozzi pescatori vengono alla grande opera eletti; i quali mandati come agnelli in mezzo a'lupi, usando della semplicità della colomba e della prudenza del serpente, e predicando ad ogni ereatura la dottrina del Crocifisso giungono a distrugger l'idolatria, disseminar l'Evangelo, rigenerare il mondo. Ciò era che stupefatto esclamar faceva il grande Apostolo delle nazioni : Infirma mundi Deus elegit, ut confundat fortia (1).

(1) I. Coriat. I, 27.

Or quell' eterno Verbo di DIO, il quale dopo aver dell'infinito suo sangue inaffiata la sua vigna, la Chiesa de'santi, le dava solenne promissione non abbandonarla fino alla consumazione del secolo; non ha mai cessato per simil modo inviare agricoltori a spargervi il seme della santa parola: Egli è che manda in ogni tempo i suoi ministri (uomini che il mondo tiene gente dispetta, vile, inutile) a questo ed a quel popolo per illuminarlo di sua luce, pascerlo del pane della celeste dottrina. E senza discorrere avvenimenti di altre nazioni, di secoli remoti, è certo aver IDDIO in tempo, che non possiamo chiamare antico, alla città nostra spedito un Francesco di Geronimo, un Alfonso de Liguori, un Giuseppe della Croce, un Mariano Arciero, un Francesco Saverio Bianchi ed altri non pochi, vera gloria nostra. E IDDIO stesso, in tempi in cui per mancamento di fede e cristiana virtù, di scandali e bestemmie d'increduli licenziosi parea compiersi quel terribile oracolodi GESU'-CRISTO: « Perchè abbonderà l'iniquità, raffredderassi la carità (1)»; IDDIO, io diceva, nella sua misericordia manda a noi questo zelantissimo Sacerdote, il quale, siccome altro Matatia, dopo avere sparso amare lagrime sulla tristissima condizione del popolo napoletano; entrando in questa Chiesa tutta squallida, deserta, parmi avesse ripetuto con l'Apostolo: Eccomi pronto ed apparecchiato a spendere quel più che posso, fino la mia vita istessa per le anime vostre: Ego autem libentissime impendam, et superimpendar ipse pro animabus vestris. Nelle quali parole, come in semplicissimo laconismo tutto che questo evangelico ministro qui fece per più di quarant'anni raechiudendosi, saranno del suo elogio argomento. Il quale scritto in poche ore da animo oppresso e trambasciato da profondo dolore per una perdita ahi! quanto grave; spoglio ed ignudo di ogni oratorio ornamento, pure voglio credere apparirà bello nella sua forma, quantunque semplice, perchè splenderà dellachiara e nobile immagine de'fatti illustri e delle cristiane

<sup>(1)</sup> Mat. XXIV, 12.

virtù del pio e santo Sacerdote D. Placido Baccher. La cui presenza rincorando il povero e doloroso oratore, gli aggiunge vigore e lena celebrarne le lodi nella lugubre cerimonia di questi ultimi e lagrimosi ufficii, che divotamente gli rendiamo.

Se io avessi sta mane ad encomiare uno di quei personaggi, i quali il mondo stima grandi ed illustri; ma che innanzi a DIO non sono che vilissima polvere, ed obbietto di abbominazione, mi sarebbe uono attingere nelle imprese degli avoli le lodi del defunto. Ma io sono nel tempio di DIO, ed ho innanzi agli occhi quel santo Sacerdote che costantemente disprezzando ogni fasto, si mostrò fedele discepolo di GESU'-CRISTO, e tutta la sua gloria ripose nell'umiltà della Croce, e nella povertà dello spirito. Epperò io non voglio noverare i rari pregi di quel D. Vincenzo Baccher, uomo di specchiata probità, religione purissima, degno per le civili virtù e per fedeltà a Re Ferdinando I di essere arrolato fra'cavalieri dell'insigne Real Ordine Costantiniano; nè voglio far parola de' fratelli del nostro defunto, uomini valorosi , prodi nelle armi ; nè di altri i quali nell' adempimento dei cristiani e cittadineschi doveri crebbero il decoro della loro stirpe. Le virtuose opere di D. Placido sono si splendenti, che uopo non hanno di essere rischiarate dalla luce de' suoi maggiori, anzi per esse lume novello alla sua progenie si aggiunge. Per il che ben avventurosi diremo il Cay. D. Vincenzo e D. Cherubina Cinque, da'quali nell'aprile mille settecento ottantuno nasceva il nostro D. Placido; che esseudo prevenuto da DIO nella sua puerizia con benedizioni di dolcezza, diede di buon'ora a divedere quale sarebbe stato ne giorni di un'età matura e perfetta. L'educazione della prima età nostra è tutta in mano delle madri, e da esse procede quel saper formare il cuore de'loro figliuolini a'dolci e teneri affetti della pietà e della cristiana divozione; e studiando quelle prime voglie che spuntano, quegli arcani del pianto e del riso dei loro fanciulli possono e coll'esempio e colla voce imprimere nel cuore quel sentire religioso che l'uomo non può abbandonare. Felice il nostro

D. Placido che non si elbe una di quelle madri, le quali dopo aver dato in lace la loro prole, le negano fino il primo alimento, l'allonta-nano dal loro seno, e la danno nelle braccia di femina prezzolata; ma tal donna tutta di Chiesa e di orazioni, la quale, com'egli poté dare i primi passi, il condusse nella Chiesa di S. Tomaso d'Aquino, che a quei tempi reggenzai da' frati dell' ordine de' Predicatori. In quel tempio il fanciulo gustò le prime dolezzze della cristiana pietà, l'amore alle funzioni ecclesiastiche, la riverenza dovuta alla casa di DIO, e quanto in sè comprende il vero culto di Religione al Signore, a GESU'-CRISTO nel Sagramento, alla Saxrissava Vancare del Rosario (la cui immagine egli non seppe mai dipartire dalla sua camera), e quella sentita, vivisima, fervorosa divozione, di cui fu l'esempio, il promotore, l'apostolo.

E poichè IDDIO volea di lui avvalersi per santificare sì gran parte del nostro popolo, oltre l'amore alla divozione, gl'ispira desiderio del sapere e di quei buoni studii, de' quali essendo digiuno il Sacerdote non potrà mai esortare i popoli nella divina legge, farsi guida secura alle anime erranti nella notte del secolo. Questo santo desiderio egli potè subito recare ad effetto per mezzo di alcuni di quei Religiosi della Domenicana famiglia, da cui ebbe ammaestramento nelle lettere, ed in quelle sacre discipline, delle quali furono sempre dottissimi i discepoli di quel gran lume di sapienza S. Tomaso d'Aquino. Nè tanto amore al sapere lo stoglie dalla pietà, chè egli non ignora la scienza senza la carità esser vana, piuttosto argomento ad insuperbire, recar male e distruggere; che tenersi umile, giovare, edificare: e perciò se in alcune ore in casa ed in iscuola dà opera allo studio, gittasi in altre in orazione chiedendo a DIO la scienza de' Santi per mezzo della Bea-TISSIMA VERGINE, sede di Sapienza. Nel culto della quale trovando il suo cuore dolcissime delizie, prende ad onorarla col visitare quelle sue immagini, dove la fama de prodigii fa spesso correre numeroso il popolo. Ma tra tutte ei sente nel suo animo vivo desiderio di venerare quella immagine di Maria Immacolata, che si adora in quella Chiesa

posta in una delle colline della città nostra, eretta da pia e religiosa Vergine (la venerabile Suor Orsola Benincasa), accompagnandosi con quei che in ogni sabato nelle prime ore del giorno muovono alle sante adunanze di quella casa di orazione. E per questo modo D. Placido pianta nel cuor suo i felici germogli di quel culto verso la Beata VERGINE INMACOLATA; la cui devozione dovea pel corso di tanti anni con assidue e gravi fatiche, immense cure promuovere in questa Chiesa con frutto si grande delle anime: Eqo autem libentissime impendam, et superimpendar ipse pro animabus vestris. Conduce i suoi giorni nello studio e nella orazione, e sua vita era nascosta con GESU'-CRISTO in DIO. Se non che qual fosca nube s'addensa come è per giungere alla sua fine il secolo decimottavo! I figliuoli di Satana volgendo il senno e la mano a rovesciare ad un tempo i troni, e gli Altari, spargono scritti malvagi, libri esiziali, portano da per tutto guerra, stragi, rovina e desolazione. Non contenti aver trascinato un Re all'estremo supplicio de'rei, sparso il sangue de'Sacerdoti, e di mille e mille vittime, abolito il culto di DIO, arse le Chiese, diroccati gli Altari, tutto voglion, turbare, ogni cosa mettere a soqquadro. Ed eccoli minacciosi e fieri scender dalle Alpi, e gridando i popoli liberi, uguali, felici intendono con la violenza delle armi abbattere ogni politico, e legittimo reggimento di stato. Fu allora questa nostra terra inondata da un esercito forestiere, devastate alcune nostre provincie, avvolti ed aggirati i popoli nelle fraudi di audaci faziosi. I quali volendo giungere al compimento de' loro infernali disegni per mezzo della violenza e del terrore quanti credevano sudditi fedeli al buon Ferdinando di qualunque civile uffizio deponevano, spogliavano di ogni avere, cacciavano in carcere, condannavano al capitale supplizio. All'occhio livido e scrutatore di cotesti scellerati non potea sfuggire il Cay, D. Vincenzo Baccher e i suoi figli, di non altro delitto rei, che di fedeltà ed osseguio al Re Ferdinando; e quindi egli era condotto sotto la più stretta custodia in terra straniera e mandato alle Finestrelle, per espiare il torto

di essere stato fedele al suo Sovrano : due suoi figliuoli furono dannati nel capo, e il nostro D. Placido fatto segno all'ira e crudeltà di quei tristi, strappato dalla casa paterna, in oscuro e tetro carcere era rinchiuso. Erano passati alquanti giorni da che ei gemeva catenato da ceppi in fetida, ed umidissima segreta, e lento lento misurava le ore del suo patire, aspettando sentir stridere quelle rugginose e vegliate porte, ed essere menato alla morte, fatto lagrimevole spettacolo a numeroso popolo, che spaventato e muto l'avria veduto cadere, dar l'ultime tratte, morire sotto il fuoco de' moschetti; quando gli torna a memoria, che quel giorno precedeva il sabato, ed un raggio di speranza balcna nella sua mente, ed il cuore pare che gli predica cose liete e prosperose. Domani, ei dice, è quel giorno nel quale io sempre ho con divozione venerata Maria ... vorrà Ella abbandonarmi? . . . Qual prece egli allora pronunziasse ad implorare il soccorso di Maria consolatrice degli afflitti io dir non vel saprei; ma dirovvi soltanto, e nel dirlo non fo che ripetervi quanto udiva dalla sua bocca istessa. Attendetc, o cristiani, perchè questo contiene qualche cosa di estraordinario e di prodigioso. Egli oppresso dalla stanchezza, e dal lungo vegliare, desideroso di dare un poco di calma al suo animo oppresso, agitato e sbattuto, cerca di adagiarsi su quel umido suolo; e poggiando il capo in una di quelle lerciose pareti, si addormenta in profondo dolcissimo sonno. Ed ecco IDDIO per un di quei sogni che fa partire dal Cielo pel ministero degli Angeli (1) gli manifesta in visione quanto avrebbe fatto nel corso del suo lungo, faticosissimo apostolato, e quanto in questa Chiesa dovea di giorno in giorno avvenire. Coronata di viva, e sfavillante luce vede l'Immacolata Reina de' Celesti, le cui labbra lampeggiando di dolce riso soavemente dischiudonsi a manifestargli avvenimenti prosperevoli, e consolanti. Gli predice la sua non isperata liberazione, gl'impone in questo altare collocare la sua Im-

<sup>(1)</sup> V. Bened. XIV de Bent. et Canon. SS. lib. 111, Cap. 5 , n. + 2.

magine, tutto che il Signore avrebbe per lui operato gli manifesta. Doversi per opera sua promovere il culto di DIO, la santificazione delle anime; gran numero di peccatori ridursi a penitenza, i grandi della terra, principi nostrani e stranieri, incliti Pastori del gregge cristiano, gl'imporporati Padri dell'apostolico senato della romana Chiesa, i Re e le Regine, e fino Colui che in terra tiene il luogo di Pietro, il Vicario di GESU'-CRISTO mover devoti a questo Tempio per venerare la sua Immagine. Si desta questo ben avventurato prigioniere, tende l'orecchio, volge l'occhio sorpreso a quella porta, che fino a quell'ora ha creduto per lui chiusa per sempre, o doversi disserrare a crudo nunzio di morte. La porta si apre, e gli si comanda seguirlo, dovendo venire alla presenza di quel tribunale straordinario per essere giudicato e per sentenza condannato. In questo D. Placido fermo ed immoto, come chi poggia sua speranza in DIO, non teme, anzi della sua innocenza si aspetta pieno, glorioso trionfo. Ei non s'ingannava. Perciocchè venuto alla presenza di quei giudici, questi come il veggono, guardansi l'un l'altro in viso: Non vedete (dicono) costui avere il volto dell'innocenzal... E volgendo un fra essi al calunniato giovane la parola, delle passate sventure lo conforta, e gli dà pienissima licenza tornar libero a' snoi.

Ripigliati gli smarriti spiriti, composte come meglio potea sue co-, ogni dimora troncando dà nome alla sacra milicia di GESU-CRISTO.
Ascritto al nostro Clero, dato tutto allo studio delle divine lettere, per esercizio di cristiana mortificazione e di altre virtà, e principalmente per mezzo di ferrorosa orazione e di surve irevere l'imposizione delle mani, la grazia dello SPIRITO PARACLITO, la santa ordinazione del Sacretozio. La quale nel sabato dopo la Pentecoste nel trentuno maggio del secto anno di questo secolo gli era conferita da Monsignor D. Gaetano Vitolo, vescoro titolare di Comania nella Basilica di Santa Restituta. Compiuto quel misterioso e soleune rito, il novello unto del Signore tutto fervoroso e compreso di quel che l'Allissimo avea in lui

operato per mezzo del ministero episcopale, riducesi nel cenobio di Santa Lucia del Monte per disporsi con molte lagrime e fervide preci alla tremenda azione de' nostri Altari: fin da quel tempo sempre offerta da questo santo Sacerdote con fervore di devozione, lagrime e pii affetti. Da questo fonte attinge quelle acque salutari di sapienza, e fede vivissima verso GESU'-CRISTO nel Sagramento che non jascia mai di visitare; doloroso di quelle irriverenze che si commettono alla sua presenza, e di vedere aleune Chiese prive di quel decoro convenevole alla casa del Signore. Perciò sempre più si sente stimolato a recar ad effetto il suo disegno, promovere la riverenza alle cose sante, lo splendore del eulto esterno della Religione. Ma avendo imparato da San Giovanni a non eredere ad ogni spirito, provare se questo sia da DIO (1), prima di porre mano all' opera ne dimanda consiglio a Sacerdoti per sapere e pietà venerandi; tra' quali v'ebbero frate Salvatore Pignataro dell'Ordine de' Predicatori (ehe fu poi arcivescovo di Santa Severina), e'l venerabile Francesco Saverio Bianchi chierico regolare di San Paolo; i quali e lo confortarono a compiere quanto in sua mente divisava; e il padre Bianchi scorto da lume eeleste con accento ed aria di profeta disvelava le future gloric di DIO e di questa Immagine, e quanto a D. Placido fu nel carcere, siccome udiste, in visione manifestato. Da questi consigli stimolato, pronto c confidente nell' ajuto del Signore e della Beatissima Vergine Immaco-LATA, portandone seco l'Immagine imprende il suo apostolato in questa Chiesa.

Qual mai era la condizione della Città nostra, della Chiesa, a dell' Europa altorchè il nostro Saccelote entravia in questo Tempio ? Napoli dopo tanti Inttuosi e lamentabili avvenimenti, ond'ebbe fine il precedente secolo, pei primi anni di questo privata della dolce presenza e del paterno dominio dell' Ottimo suo Sovrano gemeva sotto la

<sup>(1)</sup> I. Ioan. IV. 1.

servitu di quello straniero, che tenne per non breve tempo fra noi scettro e corona di re; alcune nostre chiese (illustre monumento della pietà dei nostri padri) deserte, diroccate e guaste, altre in usi profani ed indegni sacrilegamente cangiate; i monasteri, discacciati i religiosi, destinati ad alloggiar soldut i; heai ecclesissti dilapriti, il tesoro del santuario dissipato. La Chiesa Napoletana divenuta quasi vectora del suo pastore (quel santo petto di Luigi Ruffo Scilla ), perchè esule e ramingo in terra straniera; il Romano Fontefice Pio VII spogliato di ogni pontificale dignità veniva trascinato da nuncrosa soldatesca in quel novello impero dove sedera il conquistatore del nostro secolo. A pochisimi giovani qui concedevasi dar nome al clero, ascendere al sacerdozio, chè la fiorente gioventù era costretta combattere in quelle sanguinose battaglie in cui si dovea vineree o morire per l'ambizione di un solo. A tale noi eravamo venuti quando D. Placido cominciva a regeree questa chiesa.

Egli ben sa che GESU"-CIRISTO mandava i suo discepoli a due a due in ogni città o castello in cui volca sparsa la sua santa parola (1); perciò vuole compagno del suo ministero altro zelante e pio sacerdote, D. Gennaro Pellino; degno per santità e dottrina salire ai primi ouori nella Chiesa di DiO: col quale concorde ed unanime procede a santificare quanti si raccolgono in questa casa di orazione; Ambularimus in domo Dei cum conserus (2). Ancora ci segue l'esempio di que' dodici, che il Salvatore eleggeva ad animaestrare le genti, i quali a due cose posco mente, all' orazione, ed al ministerio della parola: Nos orazioni, et ministerio cerbi instantes erinus (3); parimente il nostro Sacerdote dell' una cosa e dell' altra si dà sollectio pensiero. Vede nella orazione fatta in comune mezzo potente, ellifaccissimo ad av-

(1) Luc. X, 1 (2) Ps. LIV, 15. (3) Actor. Vi. 4.

vivar la fede, nutrire la carità, infervorare i cuori; onde non contento di quel suo lungo pregare vegliando al cospetto del Padre celeste, raduna più volte nel corso del giorno il popolo a pregare appiè di MARIA IMMACOLATA. Ed oh! il bello spettacolo degno di essere ammirato dagli Angeli, D. Placido in tutte le ore trovasi sempre pronto a preceder col suo esempio il popolo, moverlo a pregar con umiltà e confidenza; potendo dire col profeta: Signore, o che l'aurora rosseggi, scaldi il meriggio, infoschi la sera, io son presto ad annunziar tue lodi (1). Il vivo zelo di promuovere sempre più la gloria di DIO, il bene delle anime da niun ostacolo può essere in lui rattenuto o rattiepidito. Il rigido verno, la fervida state, la cagionevole salute, la gracilissima ed esile complessione fatta di giorno in giorno più debole ed inferma per lunghe fatiche ed incessanti, asprc austerissime penitenze; fiere e non brevi convulsioni, dilaceranti contorsioni di visceri , nausee di stomaco , febbri ardenti , questi ed altri acciacchi per nulla possono ammorzare quel fuoco che lo divora.

All' orazione gli Apostoli fedeli al precetto del Divino Maestro aggiungono il ministero della sunta predicazione dell' Exangelo; similmente il nostro defunto in ogni giorno, e non per una volta sola, ma per più, e più volte dall' altare, e da questa cattledra spiega i celesti oracoli, ammaestra il suo popolo nella legge di DIO, e quasi in tutti giorni festivi dichiara, come dal sacrosanto Concilio di Trento Persectito (2), i misteri dell' increuto Sacrificio. Inoltre per dodici giorni precedenti la festa dell' Insuconaro Concernarso di Manta (cl' era solito chiamare il giubito di Manta) propone ai suoi uditori con apparato esterior di pentienza, e come hanno in costume i nostri missionarii, quelle terrichii verità di nostra Fede, perchè i peccatori, conceptio salutare timore dei d'initi giudizii, si convertano al Signore.

<sup>(1)</sup> Ps. LIV, 18. (2) Sess. XXII, cap. 8.

Qual forma si tenesse nel predicare, non è mestieri che io il dica; voi che l'ascoltaste per tempo sì lungo, e sempre ne foste avidi; voi che l'encomiaste, non con elogii e profano plauso, ma con lunghi gemiti e con lagrime molte, voi mi tornate a memoria D. Placido esser nel predicare tale, come volca Girolamo fosse il suo diletto Nepoziano: Docente te in Ecclesia , non clamor populi , sed gemitus suscitetur ; lacrymae auditorum laudes tuae sint (1). Laonde non è a maravigliare se copioso frutto raceogliesse dalle sue prediche; molti peccatori pentiti e dolorosi tu vedevi gittarsi a piè de' Sacerdoti, detestare gravissime, innumerabili colpe, peccati enormi; grandissimo il numero di quelli che si accostavano a cibarsi del Pane celeste; onde parea quì in alcune festività di nostra Signora, principalmente in quella dell' Immacolata Coxcezione e dell'Assunzione ( detta da questo Servo di DIO la Pasqua di Maria Santissima), rinnovellarsi i tempi di San Francesco di Geronimo e quelle sue generali comunioni. Tutto ciò è da tribuire al suo zelo ed a quel disinteresse che gli fa dir con San Paolo: Non quaero quae restra sunt, sed vos (2).

Nè questi erano i soli mezzi che il nostro Apostolo poneva in opera a santificar le anime; perciocchè egli si studia per ogni modo e ragione instillar nel euore de' suoi uditori la divozione secondo l'indole, i costumi e le piegheroti inclinazioni del popolo napolitano. Or chi non sa che questo popolo altattor di terra delizosissima, coronata da ridenti colline, bagnata dal mare sotto un cielo dolce e sereno sia poratato all'armonia del canto? Adunque ben egli si appone ordinando de in questo Tempio si preghi e i oldi IDDIO, rendansi a Liu grazie; si ravvivi la fede dei misteri di nostra Santissima Religione col canto dei Salmi, inni, cantici divini, ben composte e faelli enzonette. Onde a venevira che non poche volte io entrando in questa Chiesa mi

<sup>(1)</sup> Ad Nepot. de Vita Cleric. (2) 11 Cor. XII, 14.

rammentava di quei dolcissimi e soavi affetti, che Sant'Agostino confessa aver provato nell'ascoltare in Milano il canto dei sacri inni; quelle lagrime ch' egli spargeva nei primi giorni della sua conversione, quei palpiti del cuor suo per quelle sacre cerimonie accompagnate da un canto che si esercitava con grande studio e modulazione armoniosa di voci (1). È il canto di quei molti e molti che prima di sorgere il sole a questo tempio convenivano cantando inni e cantici spirituali per le vie della città nostra non ti facea risovvenire di quel che scrive San Girolamo degli abitatori de'santi luoghi, dove fuor del canto dei Salmi tutto era silenzio, ed ovunque volgevasi il peregrino là ascoltava colui che rompendo le dure glebe coll'aratro cantava l'alleluja; quà il faticato mietitore terger la fronte molle di sudore, e ricrearsi nel salmeggiare ; altrove il vignaiuolo recidendo i lussureggianti tralci della vite ubertosa intuonare le dolci note del davidico canto (2). E questo raccogliere il popolo nelle ore antelucane facea D. Placido con alto intendimento e santo fine : perocchè nel rigor del verno essendo stretto il tempo per chiunque dee col lavoro diurno provvedere al sostentamento di sè stesso e di molta figliuolanza, di leggieri l'amor del lucro l'induce a porre in dimenticanza ogni culto di Religione, con grave e facilissimo pericolo di cadere in molti vizii, i quali trovando nella povertà alimento e scusa, diventano un' assuetudine tenace, e uon facile ad abbandonare. A tanto male occorre il nostro pio Sacerdote, e con gravissimo suo disagio sia nel giorno di sabato (giorno in cui per antico e pio costume è stata la Vergene di particolar culto (3) venerata); sia in quei giorni che precedevano la festa dell' Immacolata Concezione di Maria prima di apparire la luce raduna il popolo a cantar le lodi divine, nutrirsi del pane della celeste parola e quindi nella be-

<sup>(1)</sup> Confes. lib. IX , 6.

<sup>(2)</sup> Ad Marcel, de m. loc.

<sup>(3)</sup> Bened. XIV de Fest. lib. II, cap. 18, 2.

nedizione di DIO procedere al diurno lavoro. E poichè non a tutti cra dato a quell'ora recarsi in questo santo luogo egli stesso per la seconda volta nella piena luce del giorno porge ai suoi uditori lo stesso pascolo spirituale. E desiderando che chiunque voglia venerare IDDIO e richiamare a santo raccoglimento lo spirito distratto e dissipato dalle faccende giornaliere qui per sua cura trovi modo a farlo convenevolmente nelle prime ore della notte, e con quel fervore col quale vuole il Signore sieno dal fedele adempiti i doveri della Religione; insegnandogli offrire la mente, il cuore, tutto sè stesso al suo Creatore; adorarlo in ispirito e verità, e fuggire tutto ciò che può allontanarlo dalla purezza e santità del culto cattolico. Per lo che questo zelautissimo Predicator di verità sull'esempio di un nostro Santo altamente riprovava quelle feste popolari (1), mostrando al suo popolo con calda eloquenza essere un vero trionfo del demonio, indegne di DIO, alla Vergine ingiuriose. Quindi in quei giorni ei, quantunque stanco per le durate laboriose opere delle precedenti solennità, non lascia il suo ministero, e si adopera trattener a non breve tempo la sua bene amata udienza; perchè non abbia l'avversario di ogni bene tempo a poterla stogliere dal culto divino.

Per questo fine la sua carità ingegnosa novelli modi ricerca, affineche un'accidosa noia non faccia illangudirei il ferrore della divazione; egli ben conoscendo il minuto popolo essere amator di racconti e curiose avventure, prende a narrare di giorno in giorno i fatti di quel Santi de' quali la Chiesa celebra la commemorazione; introducendovi apposite e pratiche considerazioni, acconoc all'intendimento de'suoi ascoltanti. Mezzo veramente utiliasimo ad incitarti all' imitazione di questa, o quella virtu per l'esempio de'servi di DiO; preservarti di quella seduzione, con cui gli odierni increduli esaltando le false virti degl' idolatri si forzano occurre le glorie de' seguesi del Vangelo. Ma

<sup>(1)</sup> S. Alf. de Lig. Glor. di Mania p. 11 osseq. V.

di tanto assiduo operare qual pro, se questo zelante operaio poco o niente eurato avesse formarsi dal popol suo alto e degno concetto della grandezza di DIO, della maestà di nostra Religione? Alle quali cose conoscendo poter meglio i fatti, delle parole, comincia dal ristorar questa Chiesa, spendendo del suo ben dodicimila dueati, si studia farle riacquistare il primiero splendore di quel tempo in cui reggevasi dai benemeriti figliuoli del Loiola; la provvede di quanto uopo fosse stato per le sacre funzioni secondo il rito ecclesiastico. Nella celebrazione delle quali adorna di ricco addobbo questo Tempio, che vedesi splender di vivissima luce; candelabri, lampane, lumiere a bracciuoli di terso cristallo colloca nel massimo altare ed in tutte le cappelle, fa ardere torchi moltissimi. Laonde le molte preziose suppellettili, i vasi di argento sacri al ministero degli altari, i ricchissimi arredi, i dipinti e le statue di molti Santi, gli svariati ornamenti pregevoli per delicato lavoro, tutto attesta la fatica e lo studio di questo pio Sacerdote, di cui puossi a ragione ripeter ciò che San Girolamo dice in lode di Nepoziano: Quidquid placebat in Ecclesia, tam dispositione, quam visu, presbyteri laborem et studium testaretur (1). Tutto dimostra D. Placido esser degno di quell'elogio, che San Bernardo dava a' vescovi dell' età sua; i quali conoscendo essere a' sapienti ed agli stolti debitori , poichè non potevano eccitare la divozione del popolo carnale con ornamenti spirituali, il facevano con materiali ornamenti (2). Nè l'amore di queste cose gli facea trascurare il debito del ministro evaugelico; pereiocchè del culto esterno giovavasi per rinfiammare i suoi uditori ad adorare IDDIO di puro cuore, rispettare il visibile suo tempio, assistere ai divini ufficii con fede e riverenza. Raecomanda alle donne fuggir ogni mondana pompa, usassero vestir sem-

<sup>(1)</sup> Ad Heliod.

<sup>(2)</sup> Srimus namque quad illi (piscopi) aspiratibus et insipicatibus debitores cum sint, carmelis populi devotionem, quia spiritualibus uno posunte, corporatibus excitant eraementis. Apolog. ad Wilcius ab. Opp. III, pag. 344 Parisiis 1642.

plico, coprire il capo. Anzi desiderando tutto nella sua Chiesa fosse con bell'ordine eseguito, gli uomini dalle donne separa; antico costume richiamato in vigore da San Carlo in Milano e da altri Santi (1), ordinato da Benedetto XIV osecrarsi nell' orazione in cui molto popolo convineo (2). Tanta sollectudine no potes rissici vana; perciò non solo mai avvennero in questa Chiesa que'scandali facili ad accadere, dove grande e sformata è la calca del popolo; ma ancora ubertoso fa sempre il frutto del suo ministero. Di cui volendo tutta la gloria fosse altribuita a Mana fanacocara, implora venisse la sua lamagine di aurea corona decorata dal Capitolo del Vaticano. I neri veli che non ci lascian vedere la lella Immagine, il funebre apparato, la mesta cerimonia di questo giorno non mi consentono rammentar quelle feste, descriver quell' augusta pompa. Onde tornando alle lodi eli defunto veggo il suo zelo instancabile e fecondo ricercare nuovi mezzi per la santificazione del suo popolo.

Vede, corrotti i costunti, lauguire in molti e molti 'a more della cristiana mortificazia e; i giovani per la eltura di libri mal-vagi imbevuti di ree massime darsi agli stemperati diletti, a' piacori de' sensi; a questo fine rianima la divozione verso San Luigi Gonzaga, fa che sia annoverato fra Santi protettori del popolo napolitano. Ela lui si dec che la Città nostra dopo cinquan' anni si cbbe un novello Patrono aggiunto agli anticini. Il suo esempio fio sprone a molti più Ecclesiastici, secolari e regolari per accrescere le prezione statue de' Santi tutelari. Ancora volge il pensiero a render vicopisì vivo e sentitio il culto del primo e principal nostro Proteggioro, il Santo Martire Gennaro, e nella Traslazione delle sue prodigiose Reliquie dal Tempio di Santa Chiara fino alla Chiesa Metropolitana segue nissieme col popolo tra mille faci e con lettiza di cantici spirituali quella

<sup>(1)</sup> V. Bened. XIV de Syn. lib. XI, esp. 1

<sup>(2)</sup> In Encyc. Quemadmodum XVI decem. 1766.

divola processione. Ed era in quel giorno in cui quei, che udito aveano per fama dire delle sue virtù, traggono a vederlo, e guardanlo come cosa nuova e faor dell'usato (essendo son costume non mai mostrarsi in palese per le vie della Città ) poichè ama vivere vita oscura, ritirata, e da abbietta nella casa di DiO.

Ciò non pertanto l'odor della sua santità si sparge da per tutto; e nell'umile e poverissima sua camera accoglie quanti v'hanno in Napoli personaggi per regio sangue illustri, o per alto grado, ecclesiastiche dignità venerandi che venivano a visitarlo. E per vero tutti sanno lui essere stato onorato della più intima e confidente amicizia dal Re Francesco e dalla Regina Isabella ; lui avuto in tanta stima e riverenza dai pii e religiosissimi nostri Sovrani Ferdinando, e sua consorte Maria Teresa, che quante volte il veggono, gli baciano con ossequio la mano, s'inginocchiano a chiedergli la benedizione. E tanta era la venerazione in cui avealo il nostro Re, che non potendo spesso vederlo per le gravi cure dello Stato, dirigevagli lettere, desideroso ricever dalla sua penna le massime di quella celeste morale, che con l'esempio e con la parola annunziava. Nè minore era la venerazione degli altri Principi e Reali Principesse, e tra gli altri del Contc e della Contessa di Aquila, che l'amarono in vita, il pianser morto. Nè posso tacermi di te , Infante di Spagna , Sebastiano e della tua Amalia, i quali non poche volte nel suo privato oratorio assisteste al divin Saerificio da lui offerto, e voleste di sua mano ricevere il Pane degli Angeli; desiderosi esser da lui benedetti dal letto del suo dolore, baciargli non senza lagrime le mani dopo la sua morte. Vescovi, Cardinali, tra' quali il Vescovo portuense (1), che il dice : » l'uomo di DIO, l'Apostolo di Napoli, un Santo vivente », Nunzii Apostolici, Generali Superiori degli Ordini come vengono in Napoli si tengon lieti averlo veduto, uditi saggi consigli; presi per suo avviso buoni,

<sup>(1)</sup> S. E. R. il Card. Luigi Lambruschini Sotto-Decano del Sacro Collegio.

efficaci provvedimenti intorno ad affari di sommo momento. Ed è poco più di due anni (1), che il Vicario di GESU'-CRISTO, offerta su questo Altare l'Ostia di pace, lasciato appiè di Maria Immacolata monumento non perituro della sua venuta in questa Chiesa, non ebbe a disdegno salire al privato oratorio del nostro piissimo Sacerdote, concedergli a viva voce tutti quegli spirituali tesori di cui ha lesomme chiavi, e la piena dispensazione. Che dirò della stima de' due Eminentissimi nostri Arcivescovi, la cui memoria è in benedizione? Che di altri dottissimi e ragguardevoli ecclesiastici del nostro clero? di Ministri di Stato. Magistrati integerrimi, nomini per civile sapienza e per guerresco valore chiarissimi? Nè per questo ei levasi in superbia, anzi si reputa sempre vilissima cosa dinanzi a DIO ed agli uomini; e non sente mai l'altezza del suo ministero, se non per far tesoro di virtù, o a viso aperto riprendere i potenti, dir loro con franca parola la verità, fosse pur dura e spiacevole. E come mai poteva egli mostrarsi amico ti-'mido del vero, o adulare i grandi se amator di povertà, e fedele seguace di GESU'-CRISTO rifugge sempre dagli onori? Sel sa Re Ferdinando I, quando il vide rinunziare l'onor dell' Episcopato; nè l'ignora il nostro Pastor zelantissimo, che non potè piegar la sua volontà per aggregarlo all' Episcopale Senato della Metropolitana Chiesa, No questo Servo di DIO non vuol gloriarsi in altro che nella Croce di GESU'-CRISTO, nè cerca altro qua giù che sparger sudori, fatiche fino a consumar sè stesso per le anime del suo popolo; non desidera i terreni tesori, ma quei dove non ha ragione alcuna ne ladro, nè ruggine, nè tignuola. Per il che molte donzelle a sue spese mantiene in quegli asili di carità dove la verginale onestà trova difesa sicura ; pensa a provvedere alcuni Cherici del titolo richiesto dai sacri canoni, acciocchè avessero mezzo di ascendere al Sacerdozio. Non sa abbandonare diverse maniere di operai, ai quali commette

<sup>(1) 9</sup> Settembre 1849.

lavori, tante volte non necessarii, affinchè nella fatica trovando quanto era loro bisognevole, non fossero stati stretti dalla fame offender IDDIO, macchiar la coscienza e l'onore.

Giunta a questo termine la mia orazione, voi, da quanto finora da me è stato esposto, ben potete intendere qual fosse il nobile e precipuo fine delle apostoliche opere di questo zelantissimo Sacerdote. Il quale in tutte le lunghe e gravi fatiche altro non intese, se non indurre il popolo onorar la Beata Vergine siccome Genitrice di DIO. imitarne le virtù; invocarla con filiale fiducia richiamando sempre a memoria de'suoi ascoltanti ch'ella è Madre nostra. Epperciò se voi entrando a questo Tempio, e contemplando l'Immagine di Maria IMMACOLATA sostener con la destra, e con la sinistra abbracciare il suo diletto Figliuolo, piegando le ginocchia la salutaste Madre di D10; levando l'occhio all'Arco maggiore, leggendo scritto a caratteri d'oro: MONSTRA TE ESSE MATREM, la vostra preghiera piena di fede e confidenza al Trono saliva di quella Vengine, consolatrice degli afflitti, rifugio de'peccatori, madre de' lagrimosi figliuoli di Eva. Per la qual cosa fu certo per divino consiglio, che le ultime parole di D. Placido, dette nel giorno in cui la Chiesa onora la maternità di Maria fossero come un avviso salutare, un solenne ricordo profferito da quella bocca che dovea esser chiusa per sempre. Ed egli parea non ignorarlo, quando avendo tu, o popolo, compiuta la recitazione dell' intera Corona, ti chiedea, come in grazia, dirne di nuovo una terza parte, meditando quelle parole: Saneta Maria, Mater DEI. E poscia a scolpirti più altamente nell'animo la divozione verso Maria, faceva di quell' Immagine esposta in quel di alle pubbliche adorazioni dispiegare il manto da due Sacerdoti, tutti movea con le lagrime, con infuocate parole rifuggirsi sotto il bel manto di Maria.

Da quel giorno tu, o popolo, ahimè l più nol vedrai, chè egli giace in letto, dal quale non dee mai sorgere. Il male onde è infermo quantunque non mostri in principio la sua fierezza, tuttavia diviene in breve sì grave, che fa temere della sua vita, ed in pochi giorni il conduce in caso di morte. Deh, o mio DIO, perchè non mi concedeste esser presente agli ultimi momenti di questo giusto? oh certo vedendo la pace e la serenità con cui passava di questa terra, se non ho imparato dal suo esempio a viver santamente, avrei almeno appreso a condurre per modo la mia vita da poter incontrare una morte preziosa nel vostro divino cospetto. Spuntava la domenica terza di questo mese, giorno sacro alla Verginale Purità di Maria, giorno per questo suo divoto figliuolo lieto e giocondo ; il male si aggrava . e gli sta sopra capo la morte. Questo Servo fedele non teme : anzi pieno di fiducia si volge al cielo, ed ora ripete con fervor di viva fede quel salmo nel quale il penitente Profeta implora dal Signore una misericordia grande; ed ora quell' altro (1) che al dir di San Bernardo, è scritto per quanti vogliono aiuto nella tribolazione : l'orazione del Signore, che in quei giorni spiegava alla sua diletta udienza, le litanie della Beata Vergine. Intanto cadeva il giorno, ed ecco presso quel letto di dolore il nostro Arcivescovo, che gli aggiunge conforto nel suo agonizzare, e gli fa ministrare l'olio degl'infermi, ed il Pane di vita eterna. Molti Sacerdoti si raccolgono intorno a lui; chi leva in alto le mani e gli occhi molli di lagrime, chi prega; quale gli mostra il Crocifisso, l'antica e prodigiosa Immagine di San Francesco Saverio, quale gli appressa l'ampolla del sangue di San Luigi, che tosto si disciolse. In questo altri Sacerdoti recandosi appiè di questo Altare, espongono GESU'-CRISTO nel Sacramento, si prostrano col popolo in orazione, e pregano pel suo passaggio. Il buon Servo di DIO tutto affidato in quel Signore la cui gloria ha con tanto zelo promossa, lieto per aver consumato il corso del suo apostolato; santificate innumerabili anime ; vedendosi già presso a quel regno di DIO, di cui ne' precedenti giorni avea annunziato la gloria, con gli occhi rivolti al Croci-

(1) Ps. XC.

fisso, e col nome di Maria Immacolata in bocca china dolcemente il capo, e si addormenta nel Signore.

Non piangete, o cristiani; la morte del giusto è indegna di pianto: piangiamo su di noi, piangiamo i nostri peccati; e temiamo. Si
temiamo, chè quando sovrasta qualche gran danno o travaglio,
qualche grave pericolo, sono chiamati di questa vita all'altra i giusti; acciocche così vengano a scampare e liberarsi dalla comune calamità ed acerbità che dee sopravvenire al mondo; onde ben disse
il Profeta: A facie malitiace collectue est justua (1); prima che venga
il male è stato tolto via l'uomo giusto (2). No, deponiamo ogni timore; le ossa umiliate di questo Giusto riposano in questo Tempio ai
giudi di Manat, e la sua anima dianazi a DlO no potrà dimenticarsi
di un popolo che tanto ha amato. A noi non resta che serbare eterna
memoria delle sue sante parole, imitare le sue vittà, e pregare dal
cielo doppio spirito al suo ben degno Nipote; affinchè imitando l'esempio dello Zio, accesso di zelo e di cariala faccia sempreppià fiorire
in questa Chiesa il culto di DlO e la divozione a Mana Isuacocarta.

<sup>(1)</sup> Is. LVII. 1.

<sup>(2)</sup> Catech. Conc. Trid. p. III , esp. V, n. 19.

# INSCRIPTIONES

ILLUSTRISSIMI ET REVERENDISSIMI DOMINI

#### IOSEPHI PAPPALARDI

SENIORIS ARCHIEPISCOPI COMPSANI

S. METROP. NEAP. ECCLESIAE CANONICI.

#### ₫ 25 £

#### PRO FORIBUS TEMPLI.

### PLACIDO · BACCHER

SACERDOTI · FIDELI

IN · PROCVRANDA · PROXIMI · SALVTE

NVLLI · SECVNDO

PRAETER · OMNIVM · EXPECTATIONEM

 $E \cdot VIVIS \cdot SVBLATO$ 

SVPREMA · FVNERIS · OFFICIA

PERSOLVVNTVR

 $QVID \cdot VNO \cdot AMISSO \cdot NON \cdot AMISIMVS$ 

#### \$ 26 B

# dIP

# PLACIDVS · BACCHER

MAGIS · ALIIS · QVAM · SIBI · NATVS CLERICALI · MILITIAE · HVIVS · DIOECESEOS DATO · NOMINE

IN · EO · TOTVS · FVIT

VT · VIRTVTES · FIDISSIMAS · COMITES · HABERET

ET · SCIENTIA · PRAESERTIM · SACRA

PECTVS · SVVM · CHRISTI · BIBLIOTHECAM · FACERET OVIOVE

IN · EXCOLENDA · DOMINI · SABAOTH · VINEA ADEO · ADLABORAVIT

VT · QVAE · HEIC · OBTINET · PIETAS · PRAE · CETERIS · IN · PLEBE
MAGNA · EX · PARTE · SVÍS · LABORIBVS · IVRE · SIT · ADSCRIBENDA
OVAMOBREM · VIRVM · APOSTOLICVM

SAEPIVS · PER · DIEM · FIDELES · ERVDIENTEM ET · SVI · MINISTERII · INNVMEROS · MANIPVLOS · COLLIGENTEM INVIDA · MORS · SVBSTVLIT

> QVANDONAM · HVIC · PAREM · HABEBIMVS PLVRA · LABORABVNT · SAECVLA VIXIT · AN · LXX · MENSES · VI · DIES · XIV

NVLLA · FACTA · TEMPORIS · IACTVRA

# du.b

### PLACIDVS · BACCHER

DOMVS · DEI · DECOREM · ADEO · DILEXIT

VT · TEMPLVM · HOC

TAM · COPIOSE · SACRA · DITAVERIT · SVPELLECTILI

 $\textbf{EAQVE} \cdot \textbf{MAIESTATE} \cdot \textbf{CVLTVM} \cdot \textbf{EXERCVERIT}$ 

VT · IN · HAC · FLORENTISSIMA · CIVITATE

PERPAVCA · ALIA · CVM · EO · VALEANT · CONFERRI

ET · EXEMPLO · REVERA · SINGVLARI

 ${\tt NE \cdot IN \cdot EXORNANDA \cdot ECCLESIA \cdot ALIQVID \cdot DEESSET}$ 

 ${\bf DOMESTICO \cdot PATRIMONIO \cdot SATIS \cdot AMPLO \cdot EROGATO}$ 

 $\textbf{SIBI} \cdot \textbf{DEESSE} \cdot \textbf{VISVS} \cdot \textbf{EST} \cdot \textbf{NON} \cdot \textbf{SEMEL}$ 

#### A 28 B

# ( III. ()

### OVANTA-FVERIT-PLACIDI-BACCHER-FAMA-SANCTITATIS

ET · IN · CONSILIIS · PRVDENTIA

SATIS · ABVNDE · COLLIGITVR

EX · FREQVENTIA · CIVIVM · ET · EXTERORVM

QVIBVS  $\cdot$  VT  $\cdot$  PRAESTO  $\cdot$  ESSET  $\cdot$  OMNI  $\cdot$  FERME  $\cdot$  HORA

VEL • IPSA • AD • SVSTENTANDAM • VITAM • NECESSARIA PERSAEPE • NEGLEXIT

IMO · OPTIMI · SACERDOTIS · BONVS · ODOR

ADEO · VBIOVE · DIFFVSVS

VT·NON·RARO·SICILIARVM·REGES NEAPOLITANORVM·ANTISTITES

PLERIQVE · HVIVS · REGNI · EPISCOPI PVRPVRATI · PATRES

ET · IPSE · SS · PIVS · IX · TEMPORIS · INQVITATE · E · SVA · SEDE · EXTVEBATVS ET · VRBEM · HANC · SVO · DIGNATVS · ADVENTV

EVM · CONVENERINT

EIVSQVE · DVLCI · AC · PIENTISSIMO · ALLOQVIO

SE · DIXERINT · EXHILARATOS

# Q IV. D

VT - LETHALI - INCONTINENTIAE - MORBO
QVO - MAXIME - IVVENTVS - PESSYM - IRI - CONSPICITVR
EFFICACI - MEDELA - OCCVRRERET - PLACIDVS - BACCHER
DIVVM - ALOYSIVM - CONZAGAM - VITAE - INNOCENTIA
SPECTATISSIMVM
ET - OB - ANIMI - CORPORISQVE - CANDOREM - IPSIS - ANGELIS
AEQVATVM
ALIIS - PROPOSVIT - IMITANDVM
IMO - VT - PRAESENTISSIMVM - EIVS - PATROCINIVM
CVNCTI - VALERENT - EXPERIRI
EXTRVCTA - STATVA - ARGENTEA

 ${\bf ADIICIENDVM\cdot CVRAVIT}$   ${\bf AD\cdot PIETATIS\cdot INCREMENTVM\cdot PATRIAEQVE\cdot PRAESIDIVM}$ 

CETERIS · NEAPOLITANORVM · TVTELARIBVS



OCCIDIT · HEV · OCCIDIT

### PLACIDVS · BACCHER

CVNCTIS · FLEBILIS

SED·FLEBILIOR·MISERIS·PERICLITANTIBVS·VIRGINIBVS VIDVIS·PVPILLIS·SENIBVS·EGESTATE·LABORANTIBVS

QVI · PROLIXAM · EIVS · LARGITATEM · QVOTIDIE · EXPERTI NVNC · VITA · FVNCTVM

INSOLABILITER · DEFLENT · ET · BENEFICIORVM · MEMORES
NON · SINVNT · A · TVMVLO · DIVELLI

QVID · AMPLIVS · PRO · LAVDATIONE · RELIQVVM · EST

LACRVMAE · QVAS · NON · PECVNIA · EMIT

SED · GRATI · ANIMI · SENSVS · EXPRESSIT

ELLOGIA · SVNT · CEDRO · DIGNA · ET · IMMORTALITATE

# Q VI. D

# VERGO DESPARA

QVAE · SINE · LABE · ORIGINALI · CONCEPTA

A · PRIMAEVO · TVAE · VITAE · INSTANTI · SERPENTIS · CAPVT · CONTRIVISTI

SI · PLACIDI · FILIALI · STVDIO

ERGA · TE · IMMACVLATAM · CVNCTORVM · CREVIT · DEVOTIO

ET · TVA · HEIC · IMAGO

AVREA · CORONA · E · VATICANO · ADVECTA

INSIGNITA · FVIT

 $\mathbf{EVM} \cdot \mathbf{CONTRA} \cdot \mathbf{VOTVM} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{VIVIS} \cdot \mathbf{SVBLATVM}$ 

 $QVAM \cdot CITISSIME \cdot IN \cdot AETERNAM \cdot BEATITATEM \cdot RECIPE$ 

 $TVAS \cdot LAVDES \cdot IN \cdot COELIS \cdot PERPETVO \cdot DECANTATVRVM$ 

